

THE WALL STREET, AND ASSESSMENT A



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
PALATINO E.6.7.56.IX.15.











# DI CRISTO, NELLA DOMENICA

REFERENCE OF COMPLETE

Opera spirituale, e deuota,

Del M.R.M. ORAZIO Falteri,

Piouano de Doccia.



In SIENA, Per Luca Bonetti. MDCI. Con licenza de' Superiori.

CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

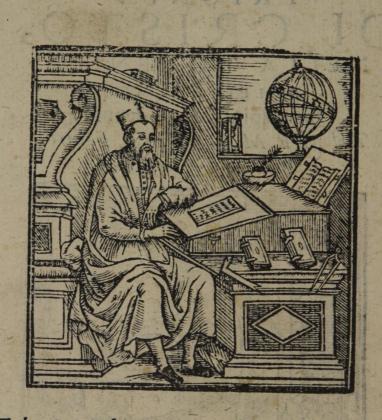

Falterium Horatium, cui plebs est Duccia sancta, Credita vera tibi mostrat Imago sui.

lod

nol tan infi

#### ALL'ILLUSTRE, E MOLTO REVER. SIC. ALESSANDRO PAZZI,

Abate di Pistoia, e Canonico Fiorentino, Signore, e padron mio offeruandis.

Assa troppo auanti l'ardir mio, Illustre, e molto Reuer. Signore, in dedicargli cosa sse ben di gran valore quanto al Misterio che rappresenta) rozza, e debole composizione, rispetto all'infinito merito suo: hò preso tal'ardire, mediante la sua benignità, e amoreuolezza verso ciascuno, e particolarmente verso di me: laonde la prego à risguardare con gli occhi della sua prudenza questo mio picciol dono; tenendolo nel suo Studio; anzi Erario di tutte l'opere virtuose. E se nel leggere questi miei Versi, ne trarrà contento alcuno, interuerra loro come al Rusignuolo, che quantunque egli nasca in spinosa siepe, e sia rozzamente di bigio vestito, è pur tal volta grato à Serenissimi Principi, & in Reali Camere tenuto. Non mi dilaterò nelle lode di molte sue degne prerogatiue, e virtù; per conoscerla aliena dalle vanità del Mondo; il che mi hà tanto più mosso à dedicargli, & offerirgli me stesso, insieme con questo Trionfo di CRISTO; il quale prego gli conceda il colmo d'ogni sua maggior felicità, e conduca à maggior grado. E con riuerenza baciandogli le sacrate mani, fo fine, e me gli dono, e raccomando. Della Pieue à Doccia, il di 20. di Settembre. 1601. L'a ibing is ongo I evilado

Di V. S. Illustre, e M. R.

Seruitore affezzionatiss.

Orazio Falteri Pionano.

# TRIONFO DI CRISTO,

Del M. R. M. ORAZIO Falteri,
Piouano di Doccia.

**ECOS** 

PRIMO INTERMEDIO,

Doue apparisce Adamo, & Eua, con l'Albero,

& il Serpente sopra:

Cantando le seguenti Stanze.

RATIA maggior dal Cielo il Sommo Bene
Non diede à noi, che l'Eterna Sua Vita
Potessimo goder, con lieta spene,
E l'Alma nostra seco hauer' vnita:
Ma quel persido Autor d'Inuidia, viene,
E con finto parlare il legno addita
Ad Adam, che gustò il mortiser frutto.

Ad Adam, che gusto il mortifer frusco. Mostrando, che di D10 saprebbe il tutto.

Segui'l suo voto, che di vita, e regno,

Fummo nel stesso tempo allor prinati,

Senza tronarsi à tant error ricegno,

Essendo à Morte eterna destinati;

Fin che da più prezioso, e caro Legno,

Erutto suane, siam restaurati:

Il Legno, è ben ragion, se danno noi,

Ch'altro Legno ci guidi a' Regni suoi.

Orazio Palteri Piouano.

## BLEBLEBLEBLEBLE

ABIATAR EBREO,
Conuertito da CRISTO,
in luogo di Prologo.

EMPGEGNI Auditor, chi son dirouni adesso: 3 Hò nome Abiatar, e sono Ebreo, Che tengo pel Comun quest'--Asinella; Acciò chi vuol se ne possa serui-Pur che pouero sia, e huom da bene. (ne, Quinci venuto son per salutarui, Con lieto affetto, e dirui ancor ch'io prego Il Sommo Architettor del Ciel, ch'è quello, Che l'ono, e l'altro Pol sostenta, e regge, Salui, e mantenga il mio Popol gentile. Vi prego che vi piaccia d'Ascoltare In questo giorno il Trionfo di CRISTO, Del per Messia, del Rè dell' Vniuerso; Che due de' suoi Discepoli ora manda Per l'Asina, e'l Puledro, acciò che tosto Ad Esso gli conduchin, senz' indugio, E qua poco lontan detto mel'hanno. Vi esorto à contemplar gli alti Misteri, Che in questa entrata di Ierusalemme Ascosi stanno; si, ma non già tanto, Che non gli possa penetrar la mente: Attenti state, e non fate romore, Perche faresti torto al luogo, e à voi; Non siate à vna Commedia, ma à vna Festa, In Chiesa sete, il giorno delle Palme: Non po' dirui altro, perche eccoli appunto, Fate silenzio à gloria del Signore.

EEB3

A 3

# ATTO PRIMO

S. IACOPO, E S. FILIPPO.



Cco l'Asina in ordin, che'l Signore, Per essa manda, ò buon fratel diletto, Con il Puledro; hor prendila à tua posta,

E con prestezza à Lui la códuciamo.

Laz

Ab

San Filippo.
Tutto farò; ma se non t'è discaro,
Fermati vn poco; e dimmi in cortessa,
Quelli Animali, a che hanno à seruire?

S. Iacopo. Gran misteri, gran gloria, e gran trionso Ascoso stà nel caualcar quest'Asina, Ch'oggi esseguir tantosto lo vedremo, Come già disse Zaccheria Proseta, Ecco il tuo Rè, che à te vien mansueto.

S.Filippo.Se di prenderlo cercano i Giudei, Perche vuol raggirarfeli d'into rno?

S. Iacopo. Parmi non habbi vdito tante volte
Dirli, ch'egli è venuto per patire,
Et adempir tutte le Profezie,
E trionfar nel legno della Croce,
Per cancellar l'original peccato,
E far la volontà del Padre eterno?
Orsù non più dimora, Abiatar,
Sciogli via presto l'Asina, e'l Puledro,

Che'l Signor nostro n'hà molto bisogno.

Abiatar. Ecco fatto; e con voi vn pezzo in là

Verrò, se v'è in piacer, se venir lice.

Abiatar, sciogliendo l'Asina dice.

O felice Animal, che'l Rè del Cielo

Sopra te vuol salir; và là veloce,

Acciò ne dia la su i benedizzione.

Lazero resucitato, e Abimalech Ebreo.

Lazero. S'io ero morto? dicoti, e sepolto

Di quattro giorni; e setido era il corpo,

Quando in quel carcer tenebroso, e scuro

Sentissi il suon della Diuina voce.

M. Orazio Falteri. Abimal. Disse il nome spedito. Laz. Come il nome; Il nome disse, e Lazero vien fuora. Abimal. Potea forse far questo da se stesso? Lazero. Chi creò il Mondo, i Cieli, e gli Elementi Se non IEs v mio Redentor verace? Abimal. Adunque è Dio. Laz. è Dio vero humanato, Per trarci dalla lunga feruitute, Pel peccato de' primi Genitori. Abimal. Era forse presente alla tua morte? Lazero. No, ma lontan da me per molti stadi; Et Sua Diuinità vedendo'l caso Ritornò in Bettania, oue Maria, E Marta, per amor della mia morte Stauono afflitte, & angosciose in pianto. Abimal. Molto reassunse te, e non vn'altro? Lazero. L'vnico figlio della Vedouella, Non fu egli da Cristo suscitato? Abimal. Si, ma commosso da compassione Del crudo, e amaro pianto di colei: Ma dimmi, morto il corpo, oue andò l'Alma, Che si tien certo andar subito al Limbo? Lazero. Al Limbo andai, ch'è quell'oscuro regno Dell'Alme che han creduto il ver Messia. Abimal. Vedesi in esso, ò si discerne alcuno, Qual si sia conosciuto in questa vita? Lazero. Come s'alcun si vede, è si conosce? Vedesi, e si conosce il popol tutto, Per grazia dell'Eterno, Alto Motores Conobbi, e viddi, il primo Genitore, E tutta l'età sua sino à Noè: Viddi Noè, e tutta la sua prole, Che durò fino al tempo di Abraam: Viddi Abramo, e fino à Moisè Tutto il lignaggio suo, fino al conflitto Che fù della già antica Babilonia: Da indi in poi fino all'età di Cristo, Aspettato da lor, con tanta gloria. Abimal. Come s'aspetta da lor les v Cristo? Adunque Dio è sottoposto à morte? Lazero. è sottoposta l'humanità sua A morte, per saluarci dalla morte,

Cristo Trionfante del M.R. Ch'à morto, è morfo; e fino al Limbo ancora Morta l'humanità, discender deue, amon il A ritrouar la sua eletta prole, E trarla seco alla Diuina Gloria. Abimal. Fù detto anticamente da' Profeti Douer venir tra noi questo Messia; Ma quanto pensi tu douer tardare Il seguito di tante Profetie, Do 033339 39 Dalla sua morte, e'l scendere all'Inferno? Lazero. Men d'otto giorni, quanto al parer mio. Abimal. Così è vicina adunque questa morte? Lazero. Pensaron forse molti, che sentirno La voce del Messia, nel surger mio, Che fussi allor, che l'Inferno s'aprissi, Per liberar ciascun dall'empia foce. Abimal. Douendo cosi presto esser l'effetto Di questa morte, e bramata salute, Dunque chi è in vita, non potrà saluarsi? Lazero. Benissimo potrà ciascun saluarsi, Chi obedirà'l voler del Sommo Padre, E crederà, e sarà Battezzato. Abimal. Non basta dunque la Circuncisione? Lazero. Se il circuncider ne fussi bastato, and alloca Non faria'l Battezzar stato oportuno; A leuare il peccato originale on all'il leuo Il Circuncider' ora più non vale; Ma il rinouar d'vn'altra creatura, Per il Battesmo ordinato da CRISTO. Abimal. Se in così breue spazio dee seguire de la la L'vniuersal salute all'human seme, 13303 A Molto suscitò te innanzi à gli altri? Laze o. Si come era l'Humanità di Grista Vnita alla Diuna fua natura, medik isbiv Volse mostrare al Mondo esser'Humano, Come in vero è, & infieme Diuino: Human, nell'esercizio corporale; ibni sil Diuino, in fanar tanti languori, otation A. E molti suscitar da morte à vita, s'e omo de mode Per trar, per Fede, à se gli Eletti suoi, E dar principio all'honorata impresa; Contro la Morte, il Mondo, & il Demonio.

M. Orazio Falteri.

Abimal. Mai più intesi huomo trionsar per morte,
Ma viui riseder sopra i trionsi,
Coronati di lauro, e di gramigna,
Con gl'inimici suoi prigioni allato,
E i suoi seguaci andar seco cantando
Le lodi sue, con verdi mirti in mano.

Lazero. Non può scendere al Limbo se non morta,

L'Humanità; ma morte è vita à Lui:

Seguirà'l glorioso; e gran trionso

Oggi di Vita, il trionso di Pace,

Sedente glorioso sopra'l carro

Vedralo, & adorato in verde vliua,

Cantandosi sue lodi da Fanciulli.

Abimal. Dicetti ch'oggi seguirà tal cosa?

Lazero. Oggi, e senza fallo lo vedrai.

Abimal. Vedrollo certo? Laz. Se vorrai, potrai.

Abimal. Andianne hor quiui à visitare il Tempio;

Intanto seguirà quel che m'hai detto.

Lazero. Entriamo, à gloria del mio Redentore.

Entrano nel Tempio, e Lazero, e Abimalech
quiui dimorano. Intanto esce l'Intermedio.

Apparisce la Giustizia, e la Misericordia, e cantano una stanza per uno.

GIV- P Oiche la fragiltà del vecchio Padre
Peccò, togliendo il già vietato Pomo;
Tolsesi il Cielo, & all'antica madre
Fece ritorno il miserabil'Huomo;
Giustitia vuol, che tra l'Infernal squadre
Resti in angoscie, e pel suo peccar domo;
Fin che chi moue il Ciel, no mada quello,
Che'l peccar tolga, quasi humile Agnello.

MISE- S E l'Huomo è stato à Dro inobediente,
RICOR S Hebbe del suo peccar la punitione;
DIA. Poiche scacciato sù dal Ciel souente,
E le segui l'eterna dannazione:
Fù da Misericordia incontinente
Commosso il caro Padre à saluazione;
Riduce il peccator, rendegli il Cielo,
Fermando di Giustizia il giusto velo.

P

# ATTO SECONDO

Tubbia, e Iafet fanciulli, che hanno vn mazzo di rami d'Vliui in mano.

Dubitando non esserui chiappato.

Iafet. Tubbia, Tubbia. Tubbia. Chi mi domanda?
Iafet. Son'io, chi credi? andani borbottando,
Che diamine diceni. Tub. I fatti mia
Diceno, che saltando d'vn'Vlino,
Percossi in terra. Iaf. Addio quell'huom da
Voleni far del tutto republiti (bene,

Come tu suoli, in ciascheduna cosa, Si dee contentar l'huomo dell'onesto.

Tubbia. Sempre sei sulla burla il mio laset, Dico da ver, che sui per sarla male.

Iafet. Almen pur peggio, ten' saresti accorto;

E se ti susse interuenuto male,

T'harei soccorso a se, da buon compagno.

Che vuo' tu sar di questi verdi Vliui?

Tubbia. Vedea gli altri Fanciulli hauerne tanti, Anch'io hò fatto diligenza hauerne.

Jaset. Che s'ha da sar. Tub. Quel che farano gl'altri

Tubbia. Altro non sò, se non tutti i fanciuli

Hanno gran quantità di palme, e vliui.

Iafet. Oh, io ne vorrei pur' anch'io qualcuno:

Ch'inuero io ne farei pure à te parte,

Se come te n'hauessi hauti tanti.

Tubbia. Io non gia; e se d'hauerne intendi, Và, come me, procurandone altroue.

Iafet. Sarebbe la tua prima cortesia. Tubbia. O sei cortese della roba d'altri. 1afet. O tu m'aspetta, ò tù dividi questi.

Tubbia. Di questo certo non ne vo' far nulla.

1afet. Dammene appunto quattro car Tubbia.

Tubbia. Questo non lo pensare, anzi nessuno

M. Orazio Falteri.

Dar te ne voglio, nè ti vaglion preghi.

Iafet. Qualche cosa sarà; dammene quattro.

Tubbia. Dico di nò. Iafet. Dico di sì, da quà.

Tubbia. Hoi. Iafet. O ti dia, dammeli quà; per forza

Ora li voglio, ò ti cauerò gli occhi.

Tubbia. Hoi; à questo modo ch viso di surbo?

A gli occhi dai; che pensi hauere à fare,

Col tempo ne sarò le mie vendette.

Col tempo ne sarò le mie vendette. Iaset. Taci digratia. Oimè chi è costui.

Tubbia. Fuggiam, fuggiam, che non è tempo à stare. Iafet. Via pur, che non ci auuenga qualche male.

Fuggono i Fanciulli, per la venuta del Demonio, il quale apparisce in forma brutta, e spauentosa,

e con grand' ira lamentandofi.

A Is ERO afflitto, doue andar debb'io, M A chi chieder debb'io qualche soccor-A chi refugio, à chi consolatione? Il già mio Regno, in cui tanto sudore, Tante fatiche, trappole, & inganni, Rapine, furti, fraudi, e tradimenti, Hò fin qui spesi, & hor spogliar mi vedo; Oime, dou'é quel principato che hebbi Già, con inganno, in quell'oscuro, & atro Carcer del Limbo, contro il seme humano, Per il peccato; & hor veggiomel torre. Che gioua à me l'inganno fatto ad Eua, Per cui segui'l Peccato, indi la Morte, Ch'empi quel Regno, à me poi dato in leg-Feci che vecise Caino il fratello, Il Popol d'Isdrael seci Idolatra, Il gran Re Dauid, adulter' omicide, E Salamone abbandonare Indio. Per maggior danno far, quanti Profeti Vccider feci, del populo Ebreo: Quanti omicidi, e quante ossedioni Ho fatto, e causato tanti mali, E guerre, e morte, e destruttion del Mondo. E ch'è giouato à me esseguir giustizia, Per morte; se la Morte hor torna in Vita, Per la voce d'vn'Huom, ch'è nato al Mondo. O Morte? d'Morte? non rispondi, d' Morte?

Cristo Trionfante del M.R. Esce la Morte, con la Falce in mano, e dice. HI è? chi mi domanda, chi mi vuole, Eccomi. O Satan, che c'è, che vuoi, Che mi comandi, ecci nulla di nuouo? Satan. Di nuono? non lo sai; adunque dormi? Aime, non vedi che ritorna in vita La morte, per quel Lazer suscitato, Stato già morto circa quattro giorni, Il qual ne venne al Limbo, non lo sai? Morte. Che far debb'io? che mi congli? hor dimmi, Che partito si dee pigliare in questo; Configliami; che fai; che non rispondi? Satan. Penso, e tra me medesimo discorro al modo, e in maggior dubbio mi ritrouo. Morte. Risolui presto, e mi comanda, ch'io Farò qual soglio, e peggio, se può farsi, Con questa Falce mia vorace, e cruda; Per fare il Regno tuo d'vn numer tale, Qual non saria stimato da persona. Satan. Che gioua, se ritornan poi in vita? Morte. A me fù data questa Falce, e scetro, Per il peccato; hor prendine tu cura, Se poi son tratti di tua podestade; Cerca meglio tuo stato custodire. Quanti son nati, e nacquer mai al Mondo Regi, gran Patriarchi, Imperatori, Duchi, Baron, Prelati, alti Signori, Tutti hò condotti fotto questa Falce A scender nella tua potente rete: Ma se son suscitati, che non curi Rifar le porti tue del tutto chiule, Accio di nuouo non ritornin viui? Satan. Il biasmo è tuo, che di te pur si dice. Doue è Morte la tua si gran vittoria, Che hai fin qui conquistata in si gra gloria? Morte. L'honor', e la vittoria fia pur tua, Poiche fusti inuentor di questa morte; Ma la gloria non fia ne mia, ne tua; Gloria farà di Quel, che con sua morte T'insulterà dicendo ad alta voces

M. Orazio Falteri.

Apri Satan queste tue porte altiere,

Che'l Rè di gloria, quel Signor potente,

Vuol di quà trar l'Alme ch'Ei scorge degne.

Satan. Non sia mai vero; e se mai questo segue,

Cercherò di tal'opra vendicarmi.

Morte. Egli giubilerà del gran Trionfo
D'amendue noi, e sarà in breue spazio;
E à me ti volgi con insulti, & onte,
Come s'io sussi autrice della Vita.

Venir douessi à trarmi del mio Regno,
Prédendo in questo Mondo carne humana,
Sempre cercai disturbar tal Misterio.
Nato il Messia, feci, che l'empio Erode
Cercollo, per veciderlo con gli altri
Innocenti Bambin, col reo suo Editto;
Ma su portato da Maria in Egitto.

Morte. Tuo' inganni, la tua fraude, gli empi errori, Son cagion, che fia tolta à me la forza, E à te fia posto ancor perpetuo freno. Ecco, che'l giorno d'oggi à noi fà fegno Della vittoria contro à noi meschini. L'Vliuo non è il segno della pace Fatta da Dio con l'Humana Natura? L'Vliuo è segno della gran vittoria, Che portar deue in vita sua, e in morte. Oggi è portato da tutta la Plebe, Per onorar questo Rè d'Ildrael. Questo e'l Meisia, quest'è quel Rè di Gloria Promesio ad Abraam, à Moise, A lacob, à losef, al gran Dauid, Visto in quel vello del gran Gedeone, Predetto dal gran numer de' Profeti, Isaia, Amos, & Zacheria, Malachia, Ezechia, e Hieremia, Michea, Iona, Baruch, e Danielle, Abacuch, Ioachim, e Salomone, Ioatan, Abia, Ioram, & altre tante Profetesse, e Sibille.

Satan. E sia ver questo?

Morte. A nostra onta, e dispetto. Sat. E che sara?

B 3

Cristo Trionfante del M.R. Morte. A Lui vittoria, à noi perdita in tutto. Satan. Halo tu conosciuto. Morte. E lo conosco. Satan. Doue l'hai visto. Mor: e. In molti vari luoghi. Satan. Quat'è. Morte. Pur'oggi, e riuedrollo acora, Lieto trionfator d'amendue noi. Non sai chi sù Colui, che cinquemila Nutri, con cinque Pani, e due sol Pesci. Sat an. Andai pure à tentarlo nel Deserto, Con le Pietre, sul Pinacolo, nel Monte; Ne potetti trouar per questo il vero. Morte. Sa quanto sei peruerso instigatore. Satan. Se non fù Quel, che mi scacciò per sempre Pochi disson, da quello Indemoniato, Già cieco, e muto stato per molti anni. Morte. Questo è desso. Satan. Orsù spedianci presto, Che come gli altri muoia, e sia che vuole. Morte. Morrà; ma prima farà noi prigioni. Satan. Prigioni? Morte. Prigioni incatenati, si. Satan. Non è da perder tempo; che chi hà tempo, E tempo aspetta, e giusto che lo perda. Morte. Che s'hà da far. Sat. Che muoia s'è possibile Morte. Come farai Satan à dargli morte? Satan. Giuda (se CRISTO è quel che mi dicesti) è suo compagno, & è in mia podestade, Per il peccato enorme d'Auaritia, Conciterò, si ch'egli il tradimento. Subito ordinerà co' Farisei, Có prezzo tal, che in tutto CRISTO muoia; Susciterò ne i Scribi furor tale, Che preso resti innanzi al quinto giorno, E crocifisso al legno della Croce: Morte. Questa è la gloria sua. Satan. Qual. Morte. Questa morte. Satan. Sia come vuole, andiam, dou'è tua Falce. Morte. Eccola; ma mi par pur'empia cosa, Oprarla contro al Re dell'Vniuerso. Satan. Potessi pure adoperarla in Cielo, E subisser quant Anime Beate Staran sedendo in gli honorati seggi. Farò, che siá vittoria sanguinosa. Andianne; hor segui l'opra di tua Falce.

M Orazio Falteri.

Fo fulminando con mia orribil forma,
Sinche s'oscuri il Sol, l'aere, & il Cielo.

Partesi Satan, e la Morte. Torna Tubbia, cercando gli Vliui, che gli eron caduti, e dice.

Leuna volta è necessario il scandolo; A Et il fuggire il mal che può succedere, è cosa in ver da huom saggio, e non discolo. Se non veniua quella bestia orribile, Potea scadermi assai mal più difficile, Onde restauo mal satisfattissimo Di quel ghiotton, che mi volea surripere; Gli Vliui, che con gran fatica toltili Haueo, e me con forza à gli occhi, al viso Fece grand'onta, & eccone qui il segno; Almen potessi trouare i miei ramuli, Che qui fuggendo mi cascaron dianzi; Non ce li vedo, sono stati tolti; Cercar vo' quel ghiotton, tanto chi'l troui, Acciò mi renda li miei verdi Vliui, O noi ci habbiamo à rompere il mostaccio.

INTERMEDIO TERZO.

Apparisce la Carità, e l'Humiltà, tenendosi per mano. La Carità habbia due
Bambini, vno in collo, e l'altro per la
mano, e cantino insieme la seguente
Stanza.

PER noi fia'l Cielo all'huom mortale aperto;
Chiùso, per il peccar del primo Padre;
Per noi sù in terra il Diuin Verbo inserto
Nel Casto Ventre, alla Pudica Madre;
Per noi sù reso il venerabil merto
All'alto Legno, in olocausto al Padre;
Per noi sù rotto l'Infernal castello,
Per far l'Empireo Cielo ornato, e bello.

# ATTO TERZO.

Abimalech, e Lazero, che escono del Tempio.

Abimal. PRENDO molto contento, fratel caro, Del tuo bel ragionar. Digrazia dimmi, Come sia cosa graue quella Morte:

è egli si gran duolo quel morire, Come lo più del Mondo par che tenga?

Tù, che lo sai per proua, Ne saprai dire il vero

Meglio vie più, che chi ne scriue, ò parla.

Lazero. Orrenda è Morte, e spauentosa certo,
Orribile assai più, che humana lingua
Esprimer non potrebbe, è tale orrore,
Che à rimembrarlo sol, sento la fronte
Sudar d'affanno, e spargere nell'ossa

Vn freddo ghiaccio, intirizzar le membra, Aghiadarmisi il cuore in mezzo il petto; Ne creder più, che mai sereno il volto A Lazero si faccia; che la morte Harò sempre dinanzi à gli occhi; e sempre

Il cuor mi stringerà quel punto estremo.
Quinci puoi tu pensar che cosa è morte,
Quanto ell'è cruda, quanto è aspra, e dura,
Che da questo terren corpo mortale
L'Alma per forza, à forza si disgiugnie,
Che con essa era in nodo stretto, e forte
Legata sì, che mai nè fune intorno
Soma strinse così, nè legno chiodo.

O caro Abimalech, se tu sapessi Quanto ch'è aspro il dolor della morte, Ti daresti ad ogn'ora in preda al pianto.

Non può darsi ad intendere à nessuno: E però quando ancor tù il prouerai, Allora interamente lo saprai.

Abimal. Deh caro Lazer, poiche hai cominciato
A parlar della Morte, dimmi ancora
Le cose come vanno all'altro Mondo;
è egli ver, che'l Diauol sia si brutto,

Efi

M. Orazio Falteri. è simico à noi altri mortali? Li Santi Padri antichi doue sono; ( albai) Hai tu visto l'Inferno, e'l Purgatorio, in A Gli Angioli, il Cielo; e qual'era il tuo luogo. Sapraine tu ridir come fon fatte L'Anime sciolte dal corporeo velo. Lazero. Abimalech, tu cerchi saper troppo; Basta hauer fede, e credere al Maestro. Tu dei saper, che vanno all'altro Mondo Le cose, come l'huomo ha meritato. Vero è ciò che hanno scritto Gli Huomini Santi, antichi; e ciò che dice Il Santissimo nostro Giesy Cristo. L'Inferno è cosa brutta, e di spauento, Pieno d'ardentifiamme, & alte strida, Puzzante fumo, zolfo, e ghiaccio insieme. Che l'infelici, e miser'Alme, à Dio Rubelle, in strani modi ini tormentano; Abbruciano nel fuoco, e in vn medefimo Tempo, di freddo tremano. Se i pianti Sentifsi, ed'vrla, & i lamenti doro, 1331 A D'affanno, di paura, e grand'orrore Verrefti meno ; e forfe ancora l'Alma, Soffocati gli spirti della vitas bolusuria A Dal corpo ino fi fuggiria sidegnosa: 109 Io'l viddinel paffar, ma da lontano Che se me li accostano più vicino Potuto non haurei soffrir tal vista. Ma che dirò del Dianolo? quel mostro Infidos e disleale al fuo Fattore . organo O che orrende bestiaccie, e spauentosi Volti? manon già volti. io non hò nome Da esprimer quelle brutte, orride sorme; Non mai Poeti, ò ver Pittori industri Ne finfero fi orribili e fistrane: O, come son feroci, aspri, e crudeli? O con quant'ira, sdegno, e ardente rabbia Tormentano quei miseri concessigli, E datis per de loro enormi colpeiam col Dalla Bonta Dinina à quelle pene de 1 M Q quante morte fanno in yn momento.

Cristo Trionfante del M.R. E mai posson morire? O scura morte Gridan'ogn'hor, perche non vieur a not, E priuane dell'essere, e di stento. E le gliè brutto il Dianolo, ò mai fiero, Allora egliè, quand'ei conofce l'Alme Esfere in sul partir dal corpo loro. O che battaglie? ò che crudeli assalti Fa egli in quello estremo All'Alme, in quello spauentoso punto? In quante forme fi tramuta; in quante Maniere cerca seco strascinarle; Non lascia luogo doue pensi il ferro Cacciar, che non lo tenti, e nol percuota: Allor bisogna, ti sò dir, che l'Alma Stia forte in fede, & habbia il cuore à Dio L'huomo; altrimenti è persa la salute: Mail Grande Dio soccorre, e dal Ciel mads Gli Angeli suoi, che à Satanasso iniquo Toglion la forza, e l'Alme riconfortano. Masa'tu quel ch'aiuta grandemente A fare vn buon pastaggio all'altro Mondo? La ben vissura vita, e l'opre sante: Quelte haccano l'arme al gran Nimico. E prinanlo d'ardire, e forza: e s'egli Pur tenta di ferire, in darno tenta L'Alma, che di bei fatti di pietade Si troua carca; come forte incude Resiste al serro; e si disende contro A gl'impeti del Diauolo infernale. Quanto al saper se ho visto il Purgatorio: Passando, il viddi così da lontano, E fecemi paura; perche è molto Orrido luogo anch'esso: ma la speme. L'Alme consola, che son quiui astrette. Ma, oh l'è mala cosa? e leggier colpa, Fà ch'iui stenta vn tempo il miser'huomo: Però guardarfi da gli errori ogniuno Dourebbe : e se pur crra; possible s Non mai voltar le spalle al suo Signore, Ma chiedergli perdono; e confessarsi Convera contrizion de fuoi peccati;

M. Orazio Falteri. Con digiuni, orazioni, & opre fante, all Indulgenze, viaggi à santi luoghi, Diminuir la pena temporale, Cercando far buon fin della sua vita, E andarne in grazia del Superno Dio. Me poi poser più là, col Padre Adamo, E con quegli altri nostri antichi Padri Nel Limbo, luogo oscuro, & atro in vero. Alquanto sì, ma pien d'alto conforto, Poiche presto anderan felici al Cielo; Che glielo diffe, e non è molto ancora, Come tu credi il Gran Giouan Batista. Non hò già visto il Cielo, il Paradiso, Che non si può vedere, Fin che non l'apre il Gran Figliuol di Dro. Come poi l'Alme sien, del corpo sciolte: Questa è curiofitade: Ti balti di saper, ch'è il Spirto, e l'Alma. Hor'altro non vo' dirti; poi più adagio Dirotti il resto che vorrai sapere. Tubbia torna da cercare i fuoi Vliui. e si scontra in Lazero, e dice. Huom da bene, harestili voi visti. Lazero. O Che dici buon fanciullo. Tub. Saperesti Inlegnarmi gli Vliut, che fuggendo Mi caddon quiui in mezzo della strada. Lazero. Non gli ho vitti figliuol, che qui or' ora Arriuiam, ritornando quà dal Tempio. Tubbia. O eccone qui quattro, sette, e otto; Non ci son tutti, chi diamin gli ha tolti. Torna lafet, con altri Fanciulli, & altra gente, e tutti banno molti rami di Vliui in mano, e dice à Tubbia. Ngrato, senza se, ghiotto, impiccato, S'hauessi hauto à darmi qualehe seudo, Credi chi farei stato accomodatos Chi si fida d'amici, stà ben fresco; Non s'indugi à valersene à bisogni, Se non vuol ritrouarsi mal seruito. Addio Tubbia, ecco qui quant' vliui, Sariano à supplimento à sei compagni.

Crifto Trionfante del M.R. Tubbia. Ci harai durato come me fatica. iafet. Quantunque hauerli habbia stentato assai, Farottene qual parte tu vorrai. Tubbia. Honne à bastaza. 1af. Pigliane acor quattro, Ch'io voglio effer tuo amico in sempiterno. Lazero. Figlinoli, la discordia spiace à Dro; E per questo peccato fu dal Cielo Scacciato il nobil'Angel Lucibello; Così aunerrebbe à voi, sù fate pace? Abimal. E' dice il ver, non si conuien contendere, E poi per cosa di poco valore; Fate dunque la pace com'ei vuole. Tubbia. Facciam' ciò che volete, io son contento. lafet. Et io ancora, e tutto mi ti dono. Fanno la pace, abbracciandos, e baciandos. Lazero segue. A questo modo, figli miei diletti, Si viue in grazia del Nostro Signore. lafet. Togli de' miei vliui car Tubbia. onli oli Tubbia. Dammene quartro. Iaf. Eccone più di dieci. Pigliatene ancor voi padre diletto, Lazero. Io ti ringrazio; hor'andrem tutti insieme Ad incontrare il vero Redentore. Tubbia. Dicesi qualche Lauda, Laz. Si figliuolo. Tubbia. E che si dice. lafet. I' vo'saperlo anch'io. Lazero. Dicesi Osanna filio Dauid benedictus Qui venit in nomine Domini. Tafet. Si dice altro. Lazero. Altro si dice: Saluaci Signore. Tubbia. Digrazia Padre dite vn'altra volta. Lazero. Osanna filio Dauid, Benedictus qui Venit in nomine Domini, Rex Ifrael. Iafet. Si dice anco di più Rex Israel. Lazero. Si buon figliuolo, halo tu inteso bene. tafet. L'hò inteso; ma si deue dire in canto. Lazero. Si dice anche cantando allegramente. Per auguriarli d'immortal vittoria. A mano Tubbia. Diteci vn po' come si dice in canto. i's now Lazero. Prouateul à din meco tuttiquantie non sa Cantano tutti insieme vna volta Ofanna filio David. Et intanto in a custice

M Orazio Falteri. Apparisce CRISTO sopra l'Asina, e da vna banda ha legato Satanasso, con catena di ferro; e dall'altra la Morte. I Fanciulli replicano Ofanna, e spargono de feeri, e foglie d'Vlino. Dipoi CRISTO dices ..... Cco Superno Padre aunicinarsi Il termine che desti alla mia vita, Ecco'l Trionfo che conseguir deggio, A Per la mia acerba, e dispietata Morte, Ecco l'inuitta, e felice vittoria, Ch'oggi per questa Plebe m'è augurata Di questa verde viiua, che speranza Dimostra di salute albhuman seme, siste 1 Per il peccar del primo Padre Adamo. Caufato dal peruerfo, el rio ferpente samo I Onde segui la tremebonda morte, in man Per cui e stata tenebrofa notre in oim is a . orrent Qui mostra il Demenio. cobassio I Ecco colui che la tua creatura massodis M Precipito nell'orribil peccato, do o ogno I Nelle mie mani auuinto, e superato: Ecco quel gran Saran, che con sua fraude Ha fatto preparar l'alta mia Crocem in 19 Mostra la Morte: in emios minho! Ecco colei, che con fua cruda Falce, anv Tanti n'ha posti nell'oscura foce; iost no M E fin qui è stata Morte à tutti: & 10 1919 18 Sono à Lei morfo; e quasi in tutto muore. cours ame han i sponde t and om a oute Douria bastarti hauer ridotti invita mod Quanti nhai to oi al mio infelice Regno Che voler ancor me tener prigione, the Con questa fida mia cara compagna, no CRISTO à Satans lieg oming O Taci Satan, che in affai maggior pene Ti vo laffare, andando al Padre mio. Mapor che'l chiaro SafroMra ree volte Dolce Signor, non essend'io colpeuole mill Di dispiacerti in parte alcuna al Mondo, Non dourei stare in tal'oppressione, siv al Deh ponimi Signore in libertade. onne de

Anzi più incatenar che pria ti voglio, Che hai cerco sempre con tua cruda falce, Da ch'io nacqui fin'hor darmi la morte, Ma non è ancor piaciuto al Padre Eterno.

Eterno Padre, ormai essendo tempo.

Adempir le scritture de Profeti,

E in breue prepararti, come vuoi,

La vittima ch'io deggio al sacrificio;

Perche li miei Discepol certi sieno.

Quanto il Figliuol dell'Huomo dee patire,

Perche omai s'aprin le Celesti porte.

Ora si ferma, e volto verso i Discepoli dice. Fermate alquanto. Hor douete sapere Carı fratelli, ch'è venuto il fine Del mio viuere in terra, hor s'aunicina L'orrendo, e oscuro giorno di mia morte. M'aspettano gli autichi Santi Padri; Tempo è chi vada à liberarli ormai; E per questa cagion presto anderemo Alla nimica à noi Gierufalemme; Quiui misson già contro apparecchiati Infiniti tormenti aspri, e crudeli, Vna obrobriosa, e spauenteuol morte; Non feci error, non feci mai peccato, Sapetel chiaramente ancor voi stessioni E. nondimeno i Sacerdoti fieri, is is a sono? cotro à me han fatto, e fano empia cogiura, Com'io, che'l tutto sò, tutto preueggio, E vel'ho detto ben già molte volte, Andrò ben volentieri; e fia lauato, lo and Con la mia Morte, il gran peccato antico. O primo padre Adamo, Il tuo peccato è quello che mi spignie, Come vn' Agnello immaculato a morte: Ma poi che'l chiaro Sole harà tre volte Illuminato co' fuoi raggi il Cielo, Ritornerò, vinta la scura Morte, In vita Gioriofo, & Immortale. Daranno ancora à voi morte crudele

M. Orazio Falteri. Con diuersi tormenti, Perche m'hauete creduto, e seguito Fin qui ficuri, e lieti. Non temete i tormenti, nè auuilite; Fate d'essere arditi, e maggior Rima Fate della beata eterna vita, ... AATATATA Come hò fatto, e faccio io; Che di questa terrena, e frale carne, Si caduça, e mortal, che poco dura; Questo Mondo non è la stanza vostra, Non sono in terra i vostri propri seggi. ABIMALECIA. A voi s'aspetta il Cielo, Tanto gioioso, e bello; Quei rilucenti Regni, Doue mai caldo, ò gielos cossanaras Non fi sente, ò sentì : Deono esser vostri Quei sempiterni Chiostri, E gloriofi, doue it a Q . other court about? Sempre si goderà tranquilla pace; E ciò che all'huom dispiace, E contriltar lo può di lassù fugge: Questa è la stanza vostra, Lassu poggiate allegri: 10 GTTTMOE Per la via di virtude, alta, e seluaggia, Andiamo à questa spiaggia; Dò gloria al Padre, al Spirto, e no più dico Lasciandoui in questo vltimo sermone La Santissima mia benedizione. CRISTO dà la benedizione alli Apostoli, e dipoi si parte. Intanto Arrina per altra strada Abiatar, cantando Ofanna filio Dauid : Dipoi dice. Enigni Ascoltator, che lieti, attenti D ligran Trionfo à veder fiate stati; Facciaui Dio di sua Patria contenti, Liberi, e sciolti da tutti i peccati; Allor che seco tante afflitte genti, In Patria delitiosa hara guidati: Vi dò grata licenza, andate in pace, Sia con voi sempre il Redentor verace.

. I L FINE.

# PERSONACCI

Che interuengono nel presente Trionfo.

ABIATAR Ebreo, conuertito da CRISTO,
Guardiano dell'Asina, e del Puledro.
CRISTIO DE LA COPOLO DE LA COMPOLO DE LA COPOLO DE LA COMPOLO DE LA COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DE LA COMPOLIZACIÓN DEL COMPOLIZ

## CHANCENDOCHO CHO CONTONO

à chi tha ricerco che componga quast operas.
Recitata sul Poggio di S. Maria à Rugiana,
nella Contea di Turichio.

I AFFETTO mio, Signor, molto prevale de le forze mie; onde ben spesso auviene, Ch'io tardo nel servirui; e di qui viene, Non poter quanto voglio: e sammi male, Ebemolte volte non riesco quale.

Dourei nel dir: Forse con quanta spene Sempre in me baueste, e ancora osserva, e tiene; Ben poi mi duol non satisfar per tale.

Sollecita, esquista, alta Camena
Meriteresti, à satisfar quant'io
Desio tal'bor, e un dotto, alto Idioma.

Altro Clima produce, altro Ciel mena
Huomo atto à dir di Quel che mandò IDD10

A coronar di Spin l'aurata Chioma.

CE \$32





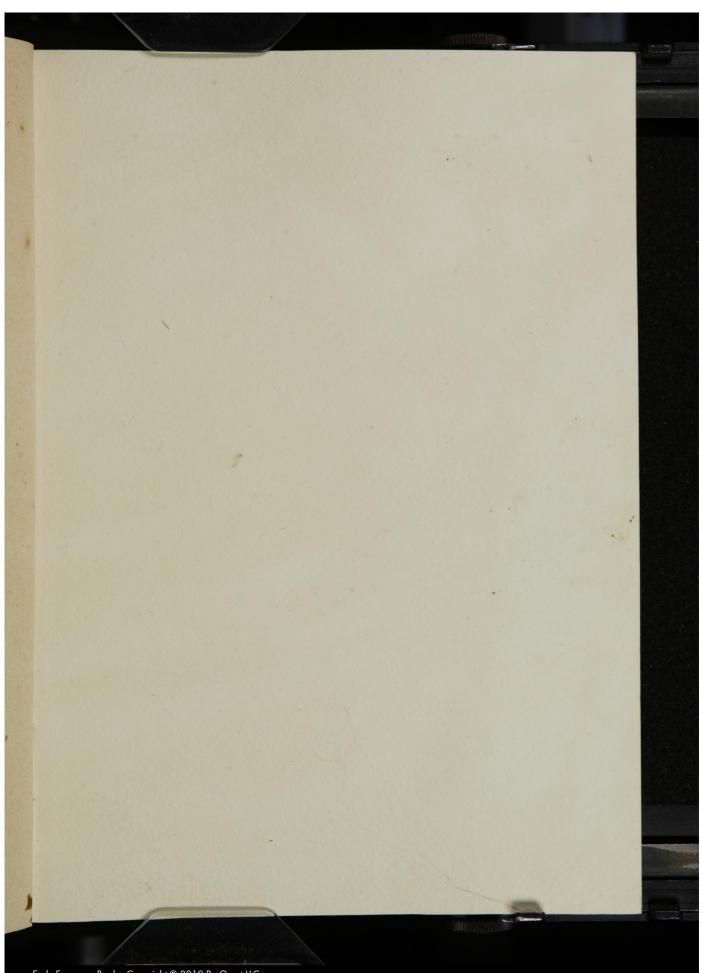